# L'ALGHIMISTA

## POGLIO SETTIMANALD DI SCIENZE, LETTERE, ARTI, INDUSTRIA, COMMERCIO

L'ALCHIMISTA si pubblica tutte le domeniche.
Costa austr. lire 3 al trimestre. — Faori di Udine sino ai confini austr. lire 3, 50.

Flectore si nequeo Superos, Acheronta movebos Le associazioni si ricevono in Udine presso la dille Vendrume Mercatorecchio.

Vinoit.

Lettere e gruppi satanno diratti alla Rédazione dell' Milimista. Pei gruppi, dichiarati como prezzo d'associaz,, non pagasi affrancalura

### AVVISO DELL'ALCHIMISTA.

numero separato costa 50 centesimi.

Col numero 13 s'apre una nuova associazione a questa periodico per il trimestre giugno luglio, dasto.

I muoti associati aeranno in dono gliffillimi numeri pubblicati, che contengono articoli la cui configuazione avra lungo nel nuovo trimestre.

Luggamenti si fanno antecipali e dielro ricebulti didampa nelle mani dell'Incaricato della Reliastoro alla Libreria Vendrame in Mercatovecchio. Nelle altre città presso gli Ufficj Postali

Si pregano que pochi, che non hanna fer anco voddisfalto all'associazione del primo trimestre, di spirto al più presto possibile.

Udine 2 Giugno 1850.

Come Puomo, giunto al mezzo del cammino della vita, ama rivolgere addietro lo sguerdo e meditare le gioje godute e i patiti dolori e fissare un altra volta le desiose pupille nei vivi piaceri della giovinezza che ahil rapida fugge, così nella vita del popoli sarà sempre utile nundelle premesse d'un sillogismo, antivedere l'opera delle generazioni che saranno. Ma la meditazione dei fatti e degli errori che si succedono, come anelli dana catena, nella vita complessiva di una Nazione, è non di rado ragion di sconforto e di amarissimo disinganno, poiche pur troppo la grandezza el l'abbiezione ch' osserviamo nell' uomoindividao, sono proprie di ogni corpo morale. Officio doloroso è codesto di rapire gli uomini ai loro sogni dorati, di tarpar l'uli a lusinghe care; ma è necessario, poiche gli errori in politica vanno espiati do sventure tremende, da anni lunghi di lutto, ed ormai furono ripetato troppo spesso ni popoli'e ai re quelle fatali parole: è troppo tardi!

Noi vorremmo che il giornalismo politico, adulatore il più delle volte delle passioni de contemporanei, si studiosse di rendersi utile in renltà nlla causa santa del vero, dell'onesto, del possibile. Dacche il suono delle campane e il tuono del cannone furone udili dai popoli come una profetica voce che grida ai sonnacchiosi e agli egoisti; destateci l voi siete membri vivi di una società che mol nivere e progredire, gli uomini si assuefecero a seguire con assidua cura ogni moto, ogni progresso de' loro fratelli lontani, e a tener conto, direm quasi, d'ogni pulsazione del loro cuore. Spetta dunque al giornalismo politico ajutare i popoli in questa corrispondenza simpatica: ma a noi sembra che poco si fece finova per rendere un servigio alla società, molto per appagare i curiosi e i dilettanti in politica. Le continue analisi, varie come le passioni, come i pregindizi, contradditorie tra loro come i desiderii di partiti oslili, tornano di poco vantaggio, anzi di danno, quando talvolta non si risalga alla sintosi, quando dall'esame di molti fatti non si sappiano trarre conseguenze generali e d'una verità irrefragabile.

Gli avvenimenti, che si succedeffero sotto i

nostri occhi, i nomi degli vomini che tra il benorpopolare vennero a galla ed infigirono sulle moltitudini festeggianti anzi tempo una nuova era,
furono registrati nella cronace contemporanea.
Ma chi formulò le opinioni predominanti? Chi foce
la sintesi dei principi che die lero vita ai fatti?
Il più de giornalisti, devoti al lezzo, hanno intoresse a tacore: gli scrittori, tempulo l'effervesconza di passioni ancor vive, non despoto di parlare.

Pure, per poco che si consideri la cosa, a una grande lezione politica assistenza dal 48 in poli

I popoli, come gli individut, nell' ebrezza d' un' improvvida giola si sentono suscitare nell'anima propolentemente gli istinti del hone o del male. Nel 48 pareva che la virtà e la ragione si assidessero sovrane sul trono della terra, e sotto il loro scettro gli nomini d'ogni razza esser dovessero veramente eguali, liberi, fratelli e ... felici. Poesia di menti fantastiche i Impagnie d' un' età fortunata cui invano noi tentiano, pregustare col desiderio! Eppure anche i più algennati si illusero, anche gli astati si addimentaració semplici! Ma fu per poco perche la lugga dell'atti ben presto persuase essere in oggi un segno la radicule riforma delle società unane, sebbene non sara sempre un sogno. Ma ricordiamoci che il lavoro è lungo e che i gio ni dell' Umanità sono secoli.

L'epoca prima della rivoluzione del 48 è dominata da quella politica, generosa che certuni per hella dicono sentimentale; fingendo ignorare che verrà giorno (sia pur lontano quanto si voglia) in cui la politica d'arte menzognera e tiranna che è, diverrà nobile sentimento dell'anima, e vestira le semplici forme d'una volta, le sole conformi a ragione e a giustizia. Fu politica sentimentale quella che formulò il Governo Provvisorio di Francia nel suo troppo famoso programma, in cui Lamartine in un lirico volo voleva trasportare l'Europa intera dietro il carro della rivoluzione di febbrajo.

Ma l'illusione su breve. Gli uomini del potere, appena calmata l'obbrezza del momento, ripigliarono il loro adagio: ciuscuno per se. E l'egoismo ammazza ogni nobile sentimento. Però, per esser giusti, bisogna conservare la vecchia distinzione tra popoli e governi: la consusione delle parole diede sempre origine a salsi giudizi. Noi sappiamo che la Francia ha rispetto l'Europa quella missione provvidenziale ch'hanno la Russia verso l'Asia, e l'Inghilterra verso l'America... ma i partiti dilaniano la Francia, e questi si oppongono ad un'azione influente all'estero... sebbene si possano sorse considerare come mezzo necessario perchè essa adempia allo scopo presissole dalla provvidenza nei tempi suturi.

La seconda epoca della recente rivoluzione è formulata da queste parole: politica dei fatti compiati. Qual Nazione in Europa non esperimentera, presto o tardi, gli offetti d'una tale politica? Ma osiamo noi chiamaro con questo nome la violazione di quella giastizia, che deve determinare le norme di coesistenza dei popoli, come degli individui? Sono parole befarde codeste: la politica

thei fatti competiti ciptiville di diritto del più forte. Il nostro secolo incivilito e vestito da quacchero e le vuol trovare un rimedio a tutto le mano sciagure, non sarchbe dunque che una meschina parodia di una altr'età detta barbara dai moderni, ma che chiudevo in grembo molti elementi di bene?
A che i cattedranti ne dicono tutt'ora che il difitto tel più forte è una contraddizione in termini, so in ora il inea dei protocolli diplomatici epparisce legittimata la politica dei fatti compiuti

E ogui pogina di giornale politico ribocca di fali teorie, e da certuni vengono esaltate come fossero la quintessenza del supere civile. Ma chi esamino le grandi effoche nell'istorià dell'Umanità, chi con occhio acuto osservo, tutte le tinte del grande quadro che rappresenta lo azioni e le rinzioni dei Popoli, chi vidde una razza or vincitrice or vinta, ora punita delle suo colpe ed ora ministra di vendelta, non profesira per ceffio cotali parole che tornano a scherno e a vitupero del genero umano. Vitanno normo supreme di giustizia e di prudenza, a cui l'individuo e le società deggiono obbedire; e se nol fenno, lunga e dolorosa ne surà l'espiazione. Nudiamo di frasi leggiadre quella politica, e per orrore ci copriremo la faccia. La grandezza dei colpevoli, in luogo di scusare i misiatti, aumenteranne l'enormità. Ma non ci illudiamo, perdio: non chiamiamo politica la violazione d'ogni principio di giustizia e d'umanità!

G

#### FRANSIENTI DI LEZIONI DI FILOLOGIA POPOLARE

I.

#### IL NASO DI DANTE

Così è, miei cari giovani. Si è detto con verità che lo studio di Dante fu a qualche guisa il termometro del progresso della letteratura nostra. La proposizione è vera, se la parola studio sia intesa nel legittimo originario suo senso... del resto, molti raccomandano lo studio, senza aver mai dato saggi di aver studiato; come alcuni raccomandano la bontà, la moralità, senza aver mui dato saggi di essere buoni e di essere morali... Chiunque per altro li raccomandi, lo studio, la hontà, la moralità, sono ottime cose.

Venendo a noi, molti raccomandano lo studio di Dante, senza ne pur sapere come si debba studiarlo. Supponete che voi fosto, non già discepoli di filologia, ma discepoli di una scuola di disegno, o rozzi e sempliciotti, quali non siete; e io là su quella panca vi esponessi un ritratto di Dante in gesso. A primo vederio: che naso! esclamerebbero i più, che naso! E, tratta faor la matita, disegnandono una copia, incomipelarebbero tantosto dal naso. Anzi taluno, cragendosi lanto più spiritoso quanto è più spiritato, farebbe a quel naso una curva da disgradarne l'arco del Ponte di Rialto... e si vantorebbe, lo sciagurate, di far più dantesce il naso di Dante!

Ma voi ridete! Eh siamo sempre qui. Ora vi faccio ridere, acciò non abbiate un giorno a piangere.

Conchindiamo. Imitar Dante nel far versi che a stento sono di undici sillabe, nell'usar vocaboli latini, provenziali ecc. nel far cermi alla Pape Satan Pape Satan aleppe, è cosa vergognosamento facile, e riprovevole.

Il naso di Dante colpisce il volgo. Il giovane, che divampar sente in sè la sacra favilla del genio, sul labbro di Dante travode quel sogghigno, che veramente era più che umano, diabolico; e quel sorriso, che veramente era più che umano, angelico; ove al disprezzo ( che più formidabile è della esecrazione) avesse trovato giusto di condannare gli amiei incorreggibili della causa da lui creduta giusta; ove il paradiso avesse trovato giusto di far delibaro pure in terra agli operosi fautori della causa da lui creduta giusta... Non oso dire, che sempremai retto egli sia stato nè suoi giudicii; ma senza fallo, innanzi alla sua coscienza, alla sua nazione, alla posterità, al Dio dei vivi e dei morti, si propose di pronunciarli retti.

Imparate da lui: il lungo studio: il grande amore: il fur parte da voi stessi: l'esser tetragoni a colpi di fortuna.

Nel 1850 non ripeteto da papagalli ciò che disse Dante il 1300 — Dite, e fate, ciò che detto e fatto avrebbe il Dante del 1300, se fosse fiorito nel 1850.

JJ.

#### LE SCIMMIE LETTERARIE

Così è, miei cari giovani. La scimmia è una bestia, di cui la prima parte che ci colpisce l'occhio, è la spelata parte su cui siede... Appunto perchè troppo siede, non progredisce... Siede tanto che ne ha perfino spelato il tergo, e pur non è bestia codina... On fonomeno della natura!

Le scimmic, voleva dire, imitano l'uomo quando scimmieggia: non imitano l'uomo quando fa azioni superiori alla portata di una scimmia. – Mi spiegherò.

Francesco Petrarca, canonico titolare, o titolare amante di madama Laura, schicchera sonetti, canzoni, madrigali, ballate, in cui fece le prove di amore ("Ove sia chi per prova intenda amore "). Ed eccovi per oltre quattro socoli scimmie petrarchesche. Persono che avrebbero citato inuazi al tribunoli, se lor si fosse rimproverato di aver un'amanzo, petrarchesco-platonicamente stampayano sonetti amorosi: erano cardinali, prelati abati, ecc. ecc.

Lodovico Ariosto di cento funfaluche forma un grande romanzo in ottava rima. — L'Italia è innondato da un diluvio di romanzi anti-romanzebehi in ottava rima.

Metastasio... un milione di metastasiani. Gozzi... un milliardo di sermoni.

Foscolo... un milione di Sepoleranti, o di Jacopo-Ortissanti. — Tutti volevano (scrivendo) animazzarsi alla Ortis.

Manzoni, Ei-fu... un milliardo di Ei-fuisti -Manzoni è, e sarà : i suoi pedissoqui furono tutti.

Non parlo degli Amintisti, o Pastorfidisti, maschili e femminili; ne dei Byronisti, Walterscottisti, rec., occ. Ma, fermandoci ontro i confini del nostro stivale, dove sono i veri Divino-commedisti? Dove i Machiavellisti? Dove i Galileisti? Dove i ...

Mici cari giovani, poniamoci dritto il dito dal mento al naso. Ricordiamo quanto vi diceva poco fa: le scimmie imitano l'uomo quando scimmieggia; l'uomo anche di lettere, che fa opere degne di uomo, non trova ammirazione o imitazione, che in coloro i:quali meno partecipano della natura della scimmia,

Petrarea la coronato poeta: Metastasio fu poeta cesorco... Dante fu esilinto: Galilei inquisito dai Sanfedisti, che per maggior gloria di Dio far volevano un monopolio della scienza, a maggior abbominio e danno della umanità...

Pregiaje plu la corona di Potrarca, o l'esilio di Dante? Il diploma di Metastasio, o la inquisizione di Galilei?

Pensaleci su prima di rispondere, perche da voi slessi decidate se siete nomini, o scimmie.

Prof. L. G.

#### IGIENE PUBBLICA

BAGNI POPOLARI

(Continuazione e fine)

Qualunque siano la cause che hanno agito sulle menti corte del nastro pupolo cause che avrenimo vergogna di svelare per infondergli tanta avversione per l'acqua e lasciargli tanti pregiudizi, egli è certo che il mezzo più opportuno di riconcliario con questo liquido si è quello di porlo più che sia possibile al di tui contutto: affinchè si convinca dell'errore in cui verte, e ritragga dall'acqua quegli av-

vantaggi di cui fin' ora andò privo.

Sta nell' interesse sociale che siano generalmente adottati quei mezzi che maggiormente contribuiscono a mantenere la pubblica salute. Uno dei più possenti tra questi è senza dubbio il bagno, siccome quello che mantenendo la nettezza del corpo, lo rende meno atto a ricevere ed a propagare il feminio dei contagi, che purtroppo di quando a quando compajono infausti all'umana famiglia. Ma fino a che dispendioso troppo sarà il bagnarsi, fino a che stabilimenti appositi gratuiti o semigratuiti non offriranno al pepolo l'opportunità di bagnarsi e fino a che l'acqua uon sarà resa famigliare ai figli di quello, siccome lo è tra le popolazioni che costeggiano il mare, continuerà esso a giacere nell'abituale succidume; ed a mantenersi nel troppo dannoso pregiudizio. Ad oggetto pertanto di ottenere l'indicato scopo converrà primamente facilitare il modo di bagnarsi, erigendo pubblici bagnatoi, i quali trequentati in prima da più spregiudicati, lo sarebbero in seguito anche da quelli che al presente provano la maggior avversione; avvegnacche il popolo, che dilicil-mente si convince col ragionamento, si lascia poi facil-mente guidare dal fatto che per naturale impulso è tratto ad imitare. Anzi io penso che affine di avvezzare il papolo all'iliso del bagno sarebbe opportuno di provvedere di locali con vasche comuni e separate i luoghi di educazione lanto dei maschi che delle femmine dove iniziare si potrebbe all'acqua la gioventù sotto la sorveglianza dei rispettivi educatori od educatrici. Le vasche comuni dovrebbero servire principalmente alla scuola del nuoto: scuola di cui questa nostra provincia som-mamente abbisogna. Le vasche separate servirebbero al salo lavaero per tutti quegli individui che la troppo tenera età od altri ragioni si opponessero all'ammissione in quelle del nuoto. I stabilimenti dove si accolgono i figli del popolo dovrebbero per i primi fruire del beneficio del bagnarsi e del nuotare : perciò che tra quelli è maggiore la necessità della corporale mondezza e della conoscenza del modo di fenersi a gala d'acqua. Negli asili di carità per l'infanzia pertanto, in quelli degli orfani, ed in altri islituti popolari si potrebbero incominciare gli esercizi di bagno e di puoto: ond' è che avvezzi fino da fancialli a quelle salutari abbluzioni si giungerebbe più facilmente a svellere que' pregindizi che dall'acqua li tengono lontoni Dai pubblici stabilimenti popolari l'uso del bagnarsi ben presto si diffonderebbe negli istituti privati di educazione, non, esclusi quelli dove collocate vengono la maggior parte delle cittadine fauciulle : imperocche gli argomenti di pubblica e privata igiene non devono trovare chinse le porte di qualsiasi lungo. Ed una volta che la città, che è centro di civilizzazione nella provincia, avrà adollato e moltiplicato i pubblici begnatoi ad uso del popolo, non andrà mollo che, per la riconosciuta utilità, o per imitazione, anche i più grossi paesi del vasto territorio vorranno avere un pubblico bagnatojo. Anche le scuole elementari ed i collegi dovrebbero avere i loro bacini ad uso di bagno e nuoto, dove gli alunni in giorni ed ore di ricreazione verrebbero iniziati all'acqua.

Il hagno non era un tempo presso i Greci che un uso obbligatorio del Giunnsio All'uscire dell'arena dove quotidianamente quella gioventù esercitava le proprie membra e preparava le sue forze per le lotte olimpiche, passava nel bagnatojo e si purificava dal sudore e dalla polvere di cui il corpo era grondante ed asperso. — Se in quei tempi che noi chiamiamo barbari, si faceva delle forze lisiche la principale educazione, al presente invece, massime nelle venete provincie, questa parte viene troppo trascurata: mentre gli esercizi corporali servono validomente ad invigorire le membra di a renderle più resistenti all'azione di nocive impressioni. Il modo utilissimo alla gioventà dovrebbe tenere posto distinto nella giunastica, siccome quello che oltre al giovare alla redustezza del corpo può molle volte preservare se ed altri dalla morte. Non infrequenti sono i

casi di annegamento per incapacità di nuctare; tra quali molti di giovani fervidi, che tratti dal bisogno di bagnarsi, si tuliano inesperti nell'acqua e vi perdono la vili l'accessora dei nubblici bagnatoi popolate quale

Data l'erezione dei pubblici bagnatoi popolare quate sara la stagione più opportuna all'uso dei bagni? e quele da loro demparatura?

immie.

Ove si tratti bagno caldo, tepido o freddo, che abbia iscopo la cura di una malattia qualunque ed allorquando l'aspettare sia nocivo, tutte le stagioni sono buene: mentre tocca al medico di regolarne l'applicazione, quando la frogi neccessoria, sotto qualsiasi temperatura a norma delle gircostanze. Ove si tratti poi di bagui e lavacri da usarsi a solo line igienico, che è quello per cui li stimao inculcando, la stagione più opportuna è certamente la più calda, per la semplice ragione che l'acqua può venire in quella stagione adoperata alla temperatura sua ordinaria senza sussidio di calore artificiale, e si evitano più facilmente dai bagnanti i passaggi di temperatura troppo sensibili. Ma un'altra falsa opinione assai radicata nel popolo assegne an epoca nella calda stagione in cui il bagnarsi torna particolarmento nucivo, perció che il sole si trova nel segno di Cancro; e quell' coca, che è compresa ara il 21 Luglio ed il 21 Agosto, viene detta della Canicola. Fortunatamente che già da molti anui i pubblici stabilimenti fermali; ed ora anche quelli di mare si tengono apertire sono frequentatissimi ducante quell' epoca; ciocchè vale a togliere qualunque idea di nocività all'acqua ed al sole: ed il popolo coll'uso frequente del bagno confectiorà anche questo pregiudizio, lo quanto alla temperatura da darsi all'acqua per bagno dirò: che, generalmente parlando, il popolo e massime la parte di esso più giovane e più sana va bene che si bagai, si lavi ed eserciti at nuoto nell'acqua alla temperatura sua naturale, solo che sia tolta dallo stato di corrente, in cui si mantiene più fredda; fulli quelli poi che o per delicatezza di membra. o per altra qualsiasi fisica condizione non fossero atti u sostenere il bagno freddo, lo faranno tepido, riscaldando cioè l'acqua dai 18 ai 35 gradi di Renumur; ciocche si otterrà facilmente e con pochissimo dispendio una volta che sia costruito uno stabilimento halneatico capace di molti bagnanti ad un tempo; e meglio ancora allorquando per combustibile si potrà usare del carbon-fossite che si trova nel nostri menti delle vicine alpi. Non consiglierei mai, eccetto che in casi eccezionali,

di usare del bagno caldo, vale a dire ad una temperatura di 28 a 30 gradi; polchè oltre al richiedere particolari cure dono la sua applicazione, arreca spesso acceusione alrega o ser l'arithment de cui si matte il circolo del san-gne segundi congestioni che possono lasciare dannose conseguenze il bagno tepido che non prolungasi oltre ad un' ora, siccome quello che ristora le forze, meltendo in attività l'organo della cute e temperando gli ardori della stagione, juo essere preso a qualsiasi ora del giorno senza interrompere le abituali occupazioni, e può ripetersi giornalmente per un tempo più o meno lungo. - Ciò indicato, insisterò di nuovo sul bisogno di crigore locali dedicati specialmente ai bagni popolari, tanto per provvedere ad un importante igienico argomento, quanto per evitare gli inconvenienti ed i pericoli dei bogni ciandostini che da molti si fanno entro l'alveo ineguale della Roja parlando della città, ed in altre correnti più o meno pericolose, parlando della provincia. Ove pertanto la Comunale Amministrazione non fosse in caso di sostenere spese in simili costruzioni, petrebbe essa farsi iniziatrice col favorire la privata speculazione nell'erezione di pubblici bagnatoi, accordando che vengano percevite tasse moderate sui bagnanti e provvedendo frattanto perche vi siano vasche gratuite pegli esercizi di nuoto.

Nell'intendimento quindi di animare i cittadini di questa vasta provincia alla fondazione di bagni popolari, siccome in quello di vedere provveduta la Cillà nostra di ciò che tende al pubblico benessere ed al sociale incivillimento, ho cercato di porre in luce quelle ragioni che fanno dei bagni popolari un' urgente recessità. Ed a convalidare maggiormente il mio asserto chinderò il presente articolo colle parole di un riputato giornale parigino. « I progressi dell'igiene e dol pubblico benessere possono rivendicare la loro parte nell'incremento dei pubblici e privati hagnatoi. A misura che s'innalza il generale livello, gl' istinti di pulitezza si sviluppano, ed i ricchi non hanno più il privilegio di essere netti e ben vestiti. Reciprocamente l'abitudine delle cure corporali esercita una felico influenza sulla pubblica salute che va migliorando, e nel novero delle pratiche che raccomanda l'igiene, l'uso dei bagni deve certamente figurare nel primo rango, » Ed attrove: " Non saprebbesi troppo consigliare moralmente ed igienicamente P uso dei bagni. Il bagno ripara le forze, ristabilisce l'equilibrio nelle funzioni vitati, porta alla periferia i fluidi troppo concentrati all'interno, e calma i rapporti del cervello. Egli è cull'ajuto del bagno che Parigi resiste alle veglie ed alle perdite di ogni natura che gl'impone la sua immensa attività intellettuale, mondana

ed altra, ed al suo stato febbrile di orgasmo quasi in-

cessante ».

Dott, Filmiane

## IL BARONE MIRLOS WESSELENYI MAGNATE UNGHERESE

Un grande uomo didisceso testè nel sepolero l Mikles Wesselenyi non è più! La sua patria si compienge per aver perduto in lui un egregio cittadino, un uomo magnanimo, ed uno dogli intelletti più acuti dell' Ungheria; nomo che sempre predilesse la sua terra natale, e combatté sempre tra i primi difensori delle sue franchigie e de' suoi diritti. Nelle storio più recenti dell' Ungheria il suo nome rifulge come vivaciesima stella, e sarà riverito el amato finche si leggeranno quelle pagine immertali. Wesselenyi nacque nel 1795 da una semiglia che diede all'Ungheria uno dei più illustri Palatini, ed ora il più giovane ed il solo superstite di tredici fratelli. Suo padre fu pel volgere di sette anni sostenuto nella fortezza di Kuffstein, essendo stato creduto complico di una cospirazione, e mori mentro Miklos era ancora giovinetto, lasciandolo in cura ad una di quelle madri eroiche da cui solo possono nascere nomini insigni. Adolescente ancora, Miklos adoperossi nella pubblica cosa, e può dirsi che egli sia stato il primo a svegliaro dal toro sonno politico l'Ungheria e la Transilvania. Fu desso che consigliò i suoi compatriotti ad insistere presso il Governo acciocchè la Dieta fosse convocata, e la Costituzione, trasandata da parecchi anni, richiamata b vital Nel 1820 egli visitò l'Inghilterra in compagnia del Conte Seczeny, e gli studi che fecero insieme sulla costituzione inglese li avvalorò ad învocare le riforme di cui avea d'uope la patria tore. Nel 1835 quando M. Paget visito l'Ungheria, trovò la Dieta tutta attesa a discutere sulla forma della protesta da farsi al Governo per la procedura allegale contro il Barone Wesselenyi. Dopo la subitanea rivoluzione della Dieta Transilvana. egli passo in Ungheria e comparve inatleso in un convegno patriolico tenuto a Szamar, dovo gli elettori si erano adunati all'effetto di porgere le migliori istruzioni ai Deputati, specialmente rispetto al voto che essi erano tenuli a dare sulla quistione dell'eguaglianza di diritto in faccia alla legge, che doveva consentirsi ai villici oppressi. La gelosia, che avea compreso i più bassi gradi dell'aristocrazia maggiara (che solo aveva fin allora goduto quei diritti che ai contadini erano iniquamente negati) toccava già il colmo \*). Conoscendo di qual vitale importanza fosse alla l'atura prosperità della patria sua siffatta quistione, il Wesselenyi adusò ogni suo polere per far persuasi gli elettori che tutti gli ungheresi di qualunque condizione si fossero non avevano che un solo e medesimo interesse a difendere, e con tremendi parole vituperò quella politica che intendeva aizzaro i plebei contro i nobili, ed i nobili contro i plebei. Pei quali biasimi il Wesselenyi fu per opera de' snoi avversarj dannato al carcere. Atteso però la sun salute mai ferma, l'Arciduca Palatino gli consenti di spendere il tempo della sua prigionia a Graefenberg, dove rimase fino al 1843, epoca in cui si mutò in Transilyania.

In quei di la sua salute era moito affranta, e pochi anni appresso rimase cieco affatto. Dopo tanta jattura egli non adoperò che colla penna nelle brighe civili fino al 1848, quando l'imperatore lo elesse a Governante supreme della contea di Szolnok, ed insignito di tanto uffizio siedette alla Dieta di Pesth. Come parecchi altri membri di quell'assemblea, egli fu commosso dalle esorbitazze del partito esagerato, ed anclavo perche il Governo assentisse eque concessioni per guarentire la pace e la salvezza del suo paese. Egli fu anco tra quegli

eletti che il Parlamento Ungherese mandava a quello di Vienna, ed ai quali non si volle concedere udienza. Quendo ogni sperenza di pace fu spenta, Wesselenyi cercò rifugio colla sua femiglia a Graefenberg e vi rimase un intero mese, finche delibero di ricondursi a Pesth. Pochi uomini adoperavano coll'esempio e col consiglio una potenza maggiore di quella che esercitò il Barone Wesselenyi sugli animi de' suoi compatriatti. La onesta sua fermezza, l'ardente parola di lui, le gigantesche sue forme soccorse dalla nobiltà del sangue e dalla ricchezza del suo censo, lo resero arbitro delle sorti de' suoi concittadini. Ma egli non adusò mai del potere, che le sue virtù gli sortirono, se non all'effetio di compire magnanime e provvide imprese. (dall'inglese)

## ESTREMA E DISPERATA TRASFORMAZIONE DELL' ATEISMO

~~<del>>>></del>

ARTICOLO SECONDO

L'elettricità animale è, siccome avem dette, sottoposta alle leggi della Vitalità in qualunque fasi del terrestre pellegrinaggio, in qualunque clima, in qualunque individuo dell'animale gerarchia, e solamente quando alle forze físico-chimiche Psiche abbandona la spoglia devota alla putredine ed ai vermini del sepolero, l'Elottricità ripiglia i suoi diritti di tendero ad equilibrarsi, fosse anche colle tremendo protesto dell'eruzioni vulcaniche e collo schianto della folgore, liev'orma dell'immenso potere di Iddio. Tutte le modificazioni, le movenze tutte e le più saglienti, e le più intime della biláncia atomistica dell'organismo, dal primissimo sussulto del punctum saliens all'ultimo rantolo dell'agonia, anzi all'ultima ondulazione della molecola organica elementare, sono accompagnate o seguite o precedute da un cangiamento nell'economia etettrica: Il vagito del parvojo, il pianto verecondo della vergine, i pensiori di sangue e di eccidio dei tiranni, l'idea tremenda che guizza attraverso il cerebro del Genio, insciando innudite armonie, inaspettati sistemi, tutto questo è circuito dai fiotti dell'elettricità che inondano questa umanata argilla. Nel sonno anche l'animale elettricità quasi si addorme, e tacciono i suoi stanchi marosi: nella veglia sale di murmure in murmure sino al fragore del tuono, ed allora abbiamo que' fenomeni antropologici che nomansi: entusiasmo, eloquenza, lirica, iro esterollacenti, anellii infuocati d'amore, rapimenti in Dio, intuizione brievissima e trascendente dell'Uno, onde fluiscono tutti i raggi cosmici nell'immenso pelago dello Essere.

L'elettricità animale rasentando e compenetrando la estesissima catena zcologica si esprime in diversi stili; per esempio nel gymnotus electricus, che rauna tant'onda elettrica da intorpidire la mano che attenta alla di lui independenza, si manifesta in istile sublime. Nella vagabonda luccioletta la quale coli'

" Intermittento palpito di luce...,

allegra la mesta contemplazione della notte, si e-spande in istile tenue, in un idillio Gessneriano.

Nell'occhio magnetico di Napoleone, di Colombo, di Rossini, di Herscell, che pensano a nuove hattaglie, a nuovi mondi, a nuove melodie, a nuove e remotissime vie lattee quasi smarrite nel celeste Sahara, si rivela, e posso dirlo, in istile divino.

Di codesto sottilissimo, e, quasi dissi, spirilal finido, che ha la leggerezza della silfide, il cantico dell'angelo, e l'urlo del demonio si può, me fantasticante, misurarne la quantità ovo si badi alla legge invariabile dei 28-32 gradi Reaumuriani nell'invogli organati, e si riflotta che il calorico come la luce altro essero non ponno che diversi toni, diversi ritmi della bella e tremenda creatura che usci catafratta come l'Egioca Minerva dall'olimpica testa di Alessandro Volta, onor dell'Eu-

ropa, del suo secolo, dell'umana razza, e spicadido vento di Dio che lo plasmo in un tremendo parosismo di amore e di scienza, se pur l'eccentrica espressione mi si consente.

E se io proseguo ed entro i campi squallidi e lugenti, di cui è signora la patologia, veggo che nessun sintomo, nessuna diatesi, nessuna condizione adiateriana, (vioè non capita dalla nostra esemplare ignoranza) può svincolarsi dall'idea del zoo-elettricismo.

Dall' ephelide la quale disabbella la nivea guancia della damina dalle biondissime o rubre chieme, e dalla fibra linfatica sino al Cholera che abbruccia la vita non d'individui, ma di popoli interi, e per cui sale in onoranza il bechino re tomuto e beffardo, quando perfidia quell' Attila de'contagi, sino alla lepra, teterrima punizione di orrende lussurio (come dimostrerò un altro giorno) l'elettricità animale non tace, ma quando a minimi termini discendo (p. e. nell'avvelenamento dell'acido idro-cianico) e quando poggia al cubo ed imperversa senza triegua (p. e. nell'idrofobia, nella mania furente ec.)

Ed i farmaci anche, che il medice, sacerdote del dolore, porge a' snoi malati non possono, lo giuro, esercere la loro azione iper od ipostenizzante entro l'apparato cardiaco-vascolare senza che c'entri l'elettricità co' suoi fremiti, colle sue correnti, colle sue cascate, ce' snoi palpiti o di odio o di benivoglienza.

E quando il Chirurgo o incide, o diserticola, o punge, o sega, o terebra, o amputa, o abbruccia queste nestre fragili carni, le quali per altro sarebbero meno delicato se la fede in Dio e nella castità le ritemprasse, anche allora, anzi allora più che mui, cangiamenti inenarrabili succedeno nel governo dell'Elettricità umanizzata.

L. Pro

#### Consigli a glumelle e grafulti dell' Alchimista

Noi per la grazia del governo costituzionale e delle sante muse Alchimista, cioè a dire analizzatore dei cunri e delle reni, e ricompositore delle lacerate membra del seuso comune e del comune pudore pensiamo nella nostra paterna elemenza e benignanza ( un puco sospetta) di sparpagliare quinci e quindi i seguenti consigli che sono un capo-lavoro, a cui è minacciata l'immortalità di un giorno e mezzo afmeno.

"Gonsigliamo alcuni sucerdoti della Carnia, poco degni di vestire l'abito che pur vestono a seppellire i cadaveri dei poveri pria che la putrefazione in quarto o in quinto stadio offenda colle sue ree esalazioni il puro acre dell'Italia nordica, pria che il teppo di quella insepolta non pagante putridaglia pervenga a intristire le nari abbastanza schifiltose dell' Alchimista.

Hem A non esigere lire sei austriache dai fidanzati pieni d'amore e di miseria per congiungerli in pace ed in carità.

Hem. A non abbieftare  $\Gamma$  anima con orgic non convenienti a un prete.

Riepilogo. Chi vuol le anime, lasci star le borse (San Filippo Neri) e . . . ciaechi

" Per la dannosa vizio della gola " (continua,

Fu pubblicato il primo fascicolo dell'Opera del Tassoni: la Religione dimostrata e difesa, prima edizione udinese. L'editore-librajo Angelo Ortolani si vaccomanda al Clero frintano, che con numerose soscrizioni incoraggiavalo alla pubblicazione d'altra opera ascetica, la cui stumpa è da qualche mese compinta. Dire i pregj del dotto lavoro di Monsignor Tassoni sarebbe come portar acqua al mare; ed i nostri sacerdoti ne sono ben persuasi. Noi quindi sarem contenti d'invitur esst ed ogni huon cittadino ad incornegiare tra noi l'arte della stampa, arte, la quale arrecò boni si grandi alla società da non essere eguagliati mai dai mali che pur troppo accompagnano ogni istituzione umana, e di cui con poca ragionevolezza certuni menano lagno. Dando lavoro alle nostre tipografie, si adempie ad un dovere di cittadino, e si procurano in quest'arte miglioramenti notevoli, e de' quali può essere una prova la nitida, corretta ed elegante edizione dell'opera suaccennata,

<sup>\*)</sup> Si noti che lo stesso Governo da Giuseppe II in poi lottavi di continuo contro i soprusi dell'Aristocrazia maggiara, la quale facendosi forte dell'antica Costituzione si opponeva sempre all'emancipazione dei villici, nonché ad altre utili riforme volute dat prograsso dell'incivilimento coropco.

#### ademona and the contraction of t

RACCONTO DED. BARNABA

La pavera Francesca aveva l'abilo straccio, sudicio, rattoppalo; tremava per il freddo, e col fiato s'attiepidiva la punta delle dila. A quando a quando sospirava e domandava soccorso ai passauti. Un fanciullino che teneva per mano piangeva, e con una voce penetrante sino alle viscere diceva a Francesca: - Ho fame, mamma, tanta lame! La poveretta non rispondeva, ma guardavalo con tanta, commozione che polevesi di leggeri comprendere essere la sua anima doppiamente tribolata vadendo a soffrire così la sua creatura senza poteria soccorrere.

Picchio alla porta d'un palazzo. L' nomo che venne ad aprire le domandò severamente:

- Chi è?.. Che cosa volete?...

Sono una miserabile, che abbisogna di carità ... che ha fame! - rispose Francesca.

Tanta fame, tanta fame, replicò il fanciullo

- Via di quà... non si da nulla a chi non merita. Siete giovane; lavorale, gundagnatevi il pane. Via, xia! -E la porta si chiudeva con fragore sulla faccia della ribatiala.

 Pazienza! Dio ci ajuleră: — la mormoro cogli occhi civalti al ciglo.

Poco dopo le si affacció un nomo dal ricco vestilo, dal partamento dignitoso, dal volto burbero. Madre e figlio tesero concordemente la mano e domandarono la carità. Il superbo cotto statile accennó loro di allontauarsi; come se avesse timore della scabbia o della peste se quelle mani avessero toccato il lembo del suo vestito.

L'infefice si prese allora il fanciallo in braccio e col laçero grembiale si adoperò per coprirgli alla meglio i piedi igandi, irrigiditi dal freddo. Prosegui il suo cammino più presto, finche giunse ad una casipola bassa bassa cot tetto di paglia sdruscito, coll'imposte pendenti e le setrale supplite colla tela. Entrò per una porticina strella in un' angusta ed umida cucina, che a colpo d'occhio indicava la miserio di chi l'abitava; depose il fanciullo e sospirò più liberamente che prima non avesse falto.

Dopo pochi momenti cutrava per la stessa porta un altra donna. Era la vecchia padrona dell'abituro, la quale sebbone avesse lacero e concioso il vestito al pari di Francesca, pure aven una fisonomia dolce e serena su cui leggevasi l'impronta della pietà e l'indizio sieneo di un cuore compassionevole; una di quelle creature, che a Promanità sofferente sacrificherebbero le sostanze, la pace 'é ta sita stessa, senza chiedere il prezzo del loro sacri-Mizió. Maddalena portava un fascio di legna che avea caccotte suth via: vitagli di falegname, pezzi di tavola legori, rami d'albero fracidi e secchi, fescelli di poca grossezza di varia foggia ed altro. E questo era quello scarso ma necessario combustibile per cuocere un poco d'orzo che doveva-servire al pranzo dei tre poveretti.

La vecchia gettò in un cantuccio della cucina le legna, indi levossi dalla testa il fazzoletto e con un oh! ( indizin di stanebezza, di necessità di riposo) si lisciò calla mano in fretta la chioma grigia, corta e rabuffata dal vento. Voi spazzando il grembiale che avevale servito a sostenere il fustello, fecesi innanzi a Francesca dicendole;

- Come la vi è passata questa maltina? Avete buscato quelche soldo? Un po' di pane? Una manata di farina?.

- Nolla, nolla : rispose Francesca. E frattanto si stropacciava le mani e di quando in quando carezzava il fanciullo La vecchia seguitava:

— Povera Francesca! Ma!.. convien dire che gli no-

unial al giorno d'oggi abbieno perduto il cuere, o se pur l'hanno, l'abbiano dura come le pietre, insensibile come quello delle jene. Che mondaccio, che mondaccio!

- Pazienza! Dio mi aiutero, Maddalena. Mi ha linora assistita: e ardisco sperare ch'egli non vorrà dimenticarsi di me, di questa innocente creatura che divide meco tatti i travagli dell' esistenza. Oh! credetelo, Maddalena; Dio e grande... jo non moriro di fame.

- Voi siete una santa, Francesca; avete un buon Ancelo custode che vi assiste e vi tien lontana dalla disperazione... Ma voi avete fredda; e to, Arighetto, anche tu hai freddo non é vero?

Tanto tanto freddo, nonna: rispose il fanciallo.

Maddalena allora prese i più minuti steechi e li accatastó sur un piccolo focolare, lasciando da un lato il vacuo bastante per introducvi un pezzuolo di carta che doveya accenderli. Intanto Arighetto si affatticava a trapdelle scintille fregando l'acciarino contro la pietra focaja e vercando di accendere l'esco. Ma non potendo ottenerne Preffetto, poiché invece di cogliere la pietra il più delle volte coglieva la dita, lasció l'impegno a Maddatena; si tirò vicinissimo alla cenere e sedutosi sopra una panchetta a tro piedi affacció futto giulivo le manine alla che la vecchia aveva appirata, rivoglicadole or dall'una, or dall'altra parte, ed ora lisciandole una contra l'altra.

Maddalana poi dono aver messa all'ardine la pentola, trasse da una piccola e logora credenza una scodella contenente quel poco d'orzo che per solito era tutto il suo desinare. Lo depurà delle immondizie, lo lavo replicatamente c quindi il gettò nella pentola. La vecchiorella nell'atto rhe adempiva a queste faccenduccie borbottava a voce sommessa certi suoi ritornelli contro l'inumanità degli monini; e compassionando la sua infera ospite diedesi ad allestire un deschetto piccolo, zopiccante, che approssimò al focolare.

- Cosi è, diceva. Si spende e si getta il denaro scuza misura ove si tratti di balli, di feste, di corse, d'abbigliamenti, di cavalli, di servitù, di comodi, di stregonerie: e quando si si imbatte sulla via in una miscrabile che piange perche ha fame, perche ha freddo, come questa infelice ... ult! la si ributta, se ne schiva perfino la vista come se avesse il veleno nel fiato. Egli è un pecento che Dio non perdonerà mai. Disprezzare il povero, negargli un soccorso... che soccorso?.. levarsi di tasca mezzo bajoeco e gettario ià ...: ne manco acrestare il passo per sentire un grazie da colui che la raccoglie.... Off che mondaccio! che costuni! che cuore! - E via via di guesto tenore. Arighetto continuava a ristorarsi vicino alla fiamma; e godeva nel veder P orzo bollice nella pentola, pensando che non era lontana l'ora di reffocillarsi, Infatti pochi momenti appresso que' leg sventurali circondavano il deschetto e mangiavano di tulta voglia; giacche la fame è il miglior condimento de' cibi.

La povera Francesca è l'eroina del nostro racconto. racconto di modeste virtà, di sventure e di vizii pur troppo comuni nella nostra società.

All'epoca cui si riferisce la scena precedente, ella aveva già compito i suoi ventiquattr'auni; ed era modre di Arighetto il quale contava un lustro di vita. Francesca era piuttosto alta della persona, i disagi avevania dimagrita e privata di quella ritondezza di forme, di quel vago colorito, di quella suellezzo di corpo, che sono proprii di chi trae i suoi giorni senza stenti, se pure non A nell' agialezza: non già di chi deve sostenere gravi fatiche per vivere, e che oggi non è sicuro d'aver domani un pane con cui sfamarsi. Nondimeno le traccie del suo volto serbavano tulli i contrassegui d'una floridezza appassita, d'una bella che grado grado affievoliva: ella in-sonina era la rosa colta dalla tempesta, la quale sul mattino presentasi in tutta la pompa de' suoi colorite verso sera piega languidamente lo stelo verso il snoto da cui spuntò. Su quella fronte serena, anche in mezzo alle traversie, scorgevasi un' orgin misteriosa, da cui si potevo comprendere che la cra aligustiata da molti e molti affanni, a nessuno ancora del tutto palesi. La sua pupilla era quella stessa degli anni giovanili senonchè resa più vivace, più animata, più espressiva dalle tante lagrime versate. La guancia tra 4 polido e 4 bruno, ed era delicatissima; la bocca vidente, benche fosse facile divinare che questo sorriso non era l'espressione del cuore, ma piuttosto l'effetto d'uno studio assidno per nascondere altrui quanto passavale nell'animo. Quand' cra sola però le sue labbra e il suo volto s' animavano dei veri affetti dell'anima.

Chi fosse venuto a colloquió colla Francesca, non durava fatica a capire, che le sue parole, i suoi concetti erano il frutto d'una educazione finitissima e singolare per una povera mendicante. Un gesto composto, un'abbassare di occhi, un corrugarsi dalla fronte, nu sospiro interrotto avevano più eloquenza in lei di unella che tutto le arti e le civetterio della più destra damina d' una capitale. Oh! la sventura ha certi modi eloquenti, certe espressioni, certi colori suoi propri, e male vorrebbero imitarli l'ipocrisia dell'affetto, l'ipocrisia del dolore. La sventura purla divettamente all'anima, non ha bisogno di circuirti d'ambagi per occitarti a commiserazione; non li domanda altro che un cuorc.

Prancesca infalti era sventurata, e assai sventurata. Però, come accentammo; di sopra, la metteva in opera lutta la cura possibile a nascondere la storia delle sue disgrazie. Se veniva interrogata su' tale proposito, rispondeva in fretta in fretta, lasciavasi consuctamente scappare qualche parola mozza, trimca, senza significato e quindi' passava ad altri argomenți, studiandoși di altungare il discorso, o di mettere in campo altre domande, acciocche coloro che la perscrutavano si dimenticassero d'averle mossa quella prima interrogazione. Se venivale fatta inchiesto sul capporto del figlio; cioè se egli avesse vivo il padre, dove fosse, perchè la non si trovasse con lui? rispondeva abbassando gli occhi: - Suo padre era un huon nome: ma infelice al pari di me-

Quella poverina era virtuosissima; la gratitudine però (se mi si mena huona l'espressione, che cioè io chiami virtù al di d'oggi anche la gratifudine, che dovrebbe considerarsi dovere, auzichè virtù) la gratifudine era il sentimento predominante nell'unima di Francesca Dacchò ella era costretta a mendicare un toxzo, avea provato maggiormente questo dolce sentimento, come quello che

solo poteva suggerirle una ricompensa per coloro che le beneficavano. «Dio ve ne rimerili... preghero per voi... il ciclo dia pace a voi e a'figli vostri ... " Queste od ultru simili parole uscivano delle labbra della poverette allorchè una mano caritatevole le stendeva l'obolo di cui campava di per di quella vita di stenti, E la sua voce nel proferire quelle parole acquisteva una tale energia, un certo suono affettuoso, che obbligava il benefattore a riconoscerla siccome la espressione d'un'anima nobile, elevata e sensibilissima. La stessa Maddalena, quantunque figlia del pa-polo è ineducata, comprendeva i sentimenti di Francesca, e trovava in essi un largo compenso al tenue soccorso che impartiva a quella sventurata; di gnisa che non voleva nommeno che la si affaticasse a ringraziarnela. - Chè?.. Non siamo noi Cristiani?.. La sarebbe bella che vi insciassi morire di fame. Quel poco che la Provvidenza mi ha compartito, ha il sacro dovere di dividerlo co mici simili che ne abbisognano. È bensì vero che neppure io ho nulla da perdere; che ho appena tanto da vivere, e stentatamente; ma donarvi un po' di fuoco, un posticcino nel mio letto, un cucchiajo di minestra, ob! carina mia la è cosa tanto da poco che non merita la pena di diemi grazie. Pregate per me, ricordatemi al Signore nelle vostre orazioni, e in avrete ricompensata ad usura.

Diffatti Maddalena era una povera donna che non possedeva altro che quella casupola, e una pensione di dieci soldi al giorno. Questa pensione le veniva da una ricca famiglia, al cui servigio suo marito si era prestato în qualită di cameriere pel corso di quasi quarant'anni.

Una donna tenendo per mano un piccolo fanciallo ic passava di innonzi la porta della sua casaccia e le domandava limidamente ricovero per passarvi la notte. A cui la vecchia rispondeva entrate, figlinolo mia. Ciò che posso offerirvi è la metà del mio letticciuolo. Il fanciullo poi lo porrò ... lo porrò ... entrate frattanto: pensereino anche per lui. Voi avete freddo: vi accendero delle faglio secche che ha raccolte sta mano. Pel vostro bambolo, ci pense-remo del faremo un letto provvisorio. Già i fanciulti quando sono stanchi dormono anche sue un letto di sassi-Qui qui poveretta: rendo grazie a Dio che mi offre la bella oceasione di fare un'opera buons. -

La mendicante ringrazió di tutto cuore la henefica donna, ed entró. Ecano già scorsi sette giorni ch'ella assieme col fanciullo partecipava delle affettuose premure e della carità della Maddalena; sette giorni che divideva con lei il letto, ed il cibo: sette giorni che Francesca implorava dal cielo, coi più fervidi voli del suo cuore sensibile e ri-conoscente fotta la pungdizioni sovra il capo della rec-chierella. (continua)

#### CRONACA POLITICA

Il grande avvenimento della seltimana è la votazione dell'assemblea di Francia per l'urgenza della riforma elettorale: Le namerose petizioni: firmute da migliaja e migliaja di cifladini, la grida dei giornali socialisti e semi-socialisti, le rinomana politica o letteraria degli oratori che parlurona contro il progetto di legge, non turbarono per nulla l'azione del governo ne influirono minimamente sull'animo degli coorevoli rappresentanti. Fu del pari voluto il primo articolo del progetto che risguarda il donicilio. La vertenza coll'Inghilteria non pre-

sculasi più nell'aspetto ostito de primi giorni. Però il foco cova sotto la cenere; l'ostinazione dei partiti affretternano la crisi, e frammezzo tante inceriezze è pur deplorabile essere testimonii di gare individuali, di meschini sloght di vanità, che immiscriscono le quistioni e getteno un tremendo scetticismo nel cuore. Montalembert, l'oratore cattolico, e Vittore Hugo, l'amico della pace, offricono lo spettacolo d'un duello epigrammatico all'Assemblea della grande Nazione. Dopo gli schiaffi, espressione ferace di politico riscatimento e poco degna di un Napoleonide, dopo lo irequenti slide alla pislois di alcuni tra gli onorevoli seppresentanti, noi di nulla possiamo meravigliarci. Però è ben dolorosa l'interrogazione: quali sono le virtu e la feliolità della Renocia repubblicana, de mocratica, una, indivisibile? dove è ita l'inviolabilità della sao costituzione? sul suffragio universale, da cui si speravano tanti beni, su dangue cantato un requiem aeternam? La risposta sarobbe ben più dolorosal

Altro avvenimento importante è il tentativo di regicidio nella persona del Re di Prussia. Certi giornali ne approfittano per vedervi sotto una congiura le di cui fila si concentrareb-bero a Parigi, e le di cui intenzioni si rappresentarebbero da un sulo vocabolo: demagogia. Sempro le stesse accuse! sempre stesse arti! Dio non voglia che sempre ubbiano a trionfare. Na frattanta sappiamo che la truppo della confederazione alemanna si concentrano sul Reno, cho l'armata prussiana s'av-yanza verso Colonia e Cubienza, che le truppo bavaresi aspetlano da un punto all'altro il comando di ridursi sul Mono, che l' Imperatore delle Russie è attesa a Varsavia, e olie... da cosa

Secondo alcuni giornali gli abitanti di Ruma sono minac-

einti di un prestito forzato; all' Acemaria le porte dell'eterna
città sono chiuse, e poco dopo i portoni dei palazzo Pontificio.
L' arcivescovo di Torino fu condanuato ad un mese d'arresto e u lire 500 di multa. In Piemonto almeno non si ripeterà più quel verso d'un'applicazione pur troppa comune;

" Le leggi son, ma chi pon mono ad esse? "